## 178

Nie na ustach, ale w sercu mojem wyryte święte imię Ojczyzny — Jej miłość natchnieniem mojch myśli i czynów.

Potykaniem dobrem potykałem się, zawodum dokonał, wiaręm zachował.

Sw. Pawel II. Tym IV.

Dusza moja będzie Jemu żyła i nasienie moje będzie mu służyć.

Ps. 21. 31.

Zmiłuj się nademną, Panie, bom do Ciebie wołał.

Ps. 85. 3.

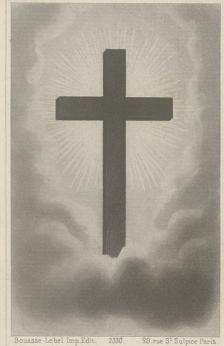

O GRUX, QVE, SPES UNICA!

Bądź wola Twoja.

J. Heindl, Wieden.

Napełnieniśmy miłosierdzia Twego i rozradowaliśmy się i kochaliśmy się po wszystkie dni nasze.

Ps. 89. 14.

Błogosławieni umarli, którzy w Panu umierają, aby odpoczęli od prac swoich, albowiem uczynki ich idą za niemi,

Św. Jan, Apok. XIV. 13.

A tenże tym sposobem zszedł z żywota, że nietylko młodzieńcom ale i wszemu narodowi pamiątkę śmierci swej na przykład cnoty i męztwa zostawił.

II. Machab. VI. 33.



## János Esterházy

ur. w Pressburgu 6 grudnia 1864 † w Ujlaku 2 września 1905.

Niech mu się otworzą Niebiosa, niech się do niego ucieszą aniołowie, do Królestwa Twego Panie, przyjmij sługę Twojego.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieków. Amen.